





PALATINO E.6.7.56.V.19.



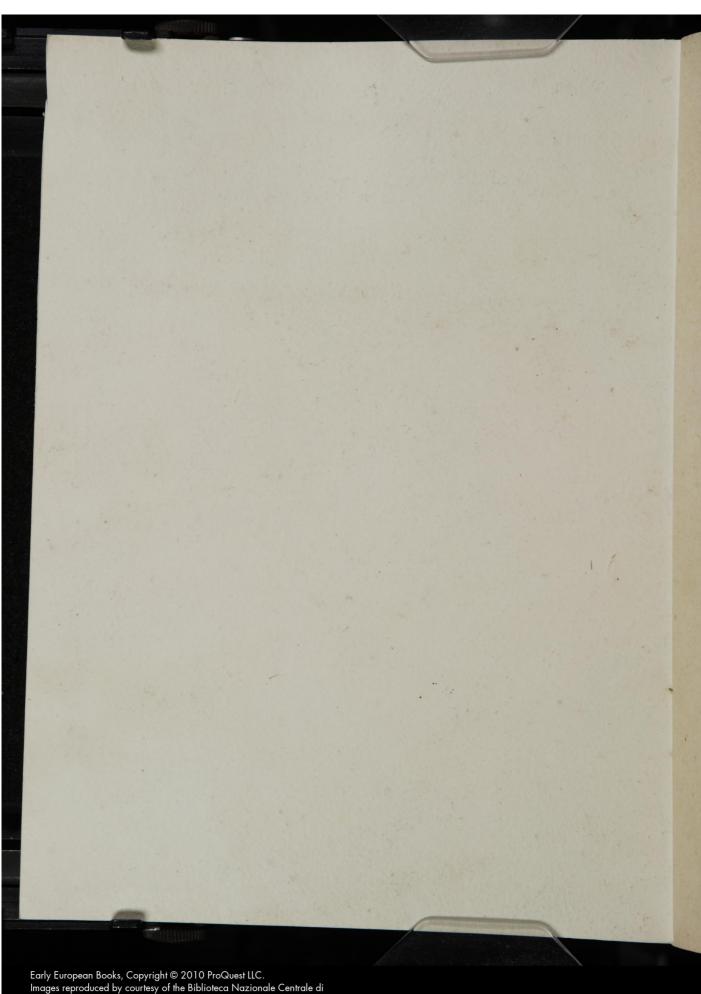

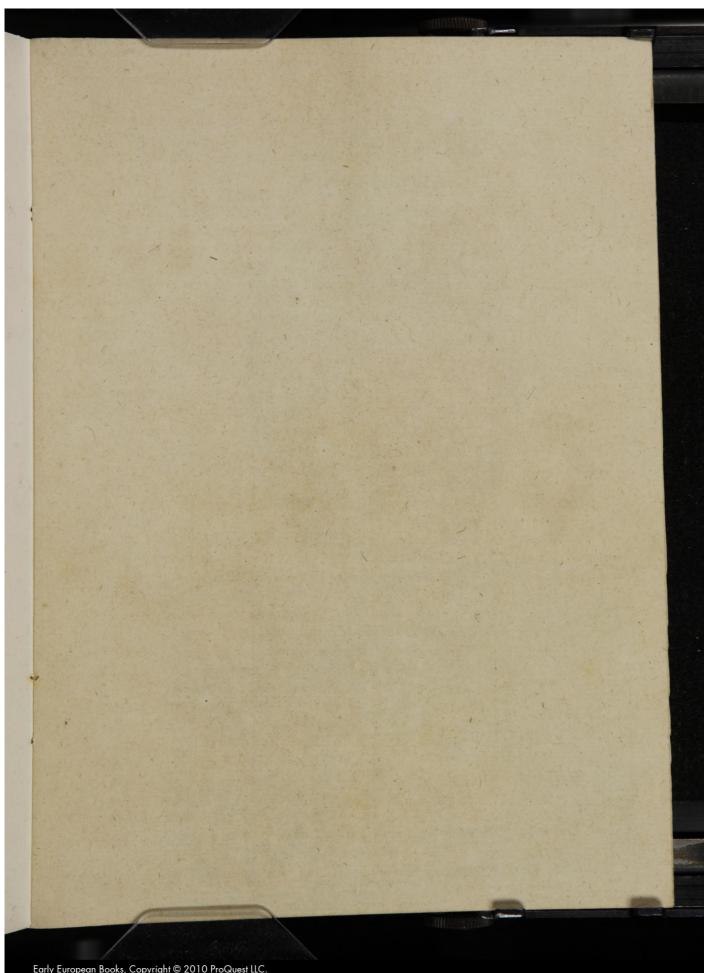



## RAPPRESENTAZIONE DI LAZZERO RICCO, E DI LAZZERO POVERO.

Di nuouo Ristampata.





## L'Angiolo annunzia la festa.

renissimo inclito popol pio Distate attenti con gran deuozione, & vdirete d'vn'huom maluagio erio com'egli si conduste a dannazione, cosi d'vn pouer buon seruo di Dio come gl'hebbe nel ciel la saluazione, di Lazer ricco el buon Lazero pouero che vi sie buon'esépio, e buo ricouero.

Vn Sensale dice a Lazzero ricco. Signore i sono vn sensale suenturaco & vengo à te con questo compagnone Vedestu mai si nobil paradiso che trecento fiorin gl'habbi prestato in lur'vn pegno e fa conclusione, che vn carbonchio gl'habbi i suo stato Signor io ho fatto ogni mio auniso ouer balalcio di gran condizione, d'oro massiccio, e non hauer paura che reggerà ad ogni grand'vsura.

Risponde Lazero ricco. Horvien quà cassier mio di valimento to quell'anello, e'l paragon torrai, e guarda se gliè d'oro, ò d'ariento e quel che posson valer tu stimerai, tu sai ch'io presto ad ottanta per cento ne per men nulla non gli presterrai,

Risponde il Cassiere. Sara fatto signor il tuo volere horti dirò ciò che posson valere. Questo signor, val trecento fiorini e questo val ben piu di quattrocento,

> Risponde Lazero ricco al casliere .

Dagli se vuole oro, ò vuol quattrini ò grossi, ò agontani, ò vuole argento, Risponde il cassiere, e dice al mer-

Dimmi se tu vuoi oro, ò bolognini ciò che tu vuoi ti darò à tuo contento, Rilponde il mercante.

Dammi ciò che tu vuoi o cassier magno che die cene dia far'vn buo guadagno.

ch

Me

fa

10

Elm

0110

en

che

VOV

effe

per

qua

neff

COD

VOL

che

OLa

che

per

an

etu

traj

per

Deh

che

tu

& 2

20

Pil

ch

Parla Lazzero a serui. Oltre quà serui, che gliè tempo omai el'hora di douere apparecchiare, fatel teste, penate pur assai deh fate le viuande mie studiare, che à darmi piacer vo sempre mai vn'altra cosa vi vo rammentare, che l'vscio aperto i non vo che stia e le niun pouer vien cacciatel via.

Voltasiad vn seruo e dice. ch'è qito mondo a chi ha gran teloro, Rilponde il seruo. ch'ester vorreinel numer di coloro, Dice Lazero rispondendo

I vorre innanzi che tu fussi veciso taglia questo fagian, non far dimoro, e to le miglior polpe e dalle a mene el collo, capo, e pie serba per tene.

Hora mangiando viene Lazero po uero e dice a Lazero ricco. Buon prò ti faccia o caro fignor mio honesto, virtuoso, ecostumato, i t'adimando per l'amor di Dio che qualche cosa tu m'habbi donato, in verità di fame mi muoio io enulla in quelto di non ho mangiato, itel chieggo per Dio di buon talento che Dio ti rendera per ogn'vn cento.

Risponde Lazero ricco. Che fortuna e la mia che mai potetti a mie diletto vna volta mangiare, che non hauessi ben cento dispetti fortuna mi fa'l peggio possa fare, costui vien quà, & è pien di difetti e lebbroso, per Dio adimandare, va troua l'vscio, e mettiti in camino

chi non vo darti el valer d'un lupino. Iddio ti falui fignor fauio e da bene

Igno

gno.

131

loro,

ro,

noro,

ene

10.

ero po

110

nato,

nto.

tti

Risponde Lazero pouero.

Messer di me pietà signor mio caro
fa chi ti sia per Dio raccomandato,
io so che non se maistato auaro
habbi pietà di me isfortunato,

El mie vin dolce ti parrebbe amaro onde i ti dico che tu se spacciato, e niente da me tu non harai che limosina ancor non feci mai.

E dice a serui sua.

Vo vi doueresti molto vergognare
essendo io à tauola assettato,
per mie diletto per voler mangiare
quantunche l'yscio sia cosi sbarrato,
nessun gagliosso lasciarcelo entrare
come costui che m'ha auuelenato,
vorriesi col baston romperui i dossi (si.
che par ch'ancora cacciar no se ne pos-

Dice il fratello di Lazero ricco a

O Lazer buono ogni sustanza humana che gl'huomini hano vien dal creatore però par cosa oltra misura strana à non donar per Dio e grand'errore, e tu sa ben che questa vita humana trapassa e poi vien mortal dolore, però Lazero mio stà contento chi per Dio dà e suor d'ogni tormento.

Risponde Lazero irato, e dice.

Deh non mi dar fratel piu ricadia
che so che non fara'l tuo cicalare,
tu sai ben che questa roba e mia
& ancor sai chi t'ho le spese à dare,
à me diletta di cacciargli via
più tosto lo darei a can mangiare,
che darla à vn che dimandi per Dio
e quest'è quel che piace al pensier mio

Risponde Lazero pouero al

Iddio ti salui signor sauso e da bene ecco Lazer tuo à te tornato, increscati signor per Dio di mene che vedi quanto sono passionato, & vedi che per me nulla si tiene però sa ch'io ti sia raccomandato, e se questo farai certo t'auuiso che grazia tu n'harai in Paradiso.

Risponde Lazero e dice.

O brutto gagliossone ribaldaccio chi t'ha insegnato di nuouo tornare, di limosina mai non seci strazio adunque tu da me non aspettare, perche vien tu à darmi tanto impaccio che chiaro se che non te ne vo dare, e quanti poueri surono mai trouati hoggi vorrei che sussino impiccati.

Risponde Lazero pouero, e dice.

Beato è l'huomo il qual per Dio dispesa di limosina so chi non son degno, ma per Dio signor mio per grazia pesa e non hauere quel chi dico a sdegno, de minuzzoli che caggion della mensa ti domando signor mi facci degno, per amor di colui che t'ha creato & hatti fatto ricco smisurato.

Risponde Lazeroricco.

Deh partiti di qui, se troppo slai
i ti prometto per la fede mia,
che molte bastonate toccherai
oltre quà serni mia cacciatel via,

Risponde il seruo di Lazzero. Oltre va suora i dico à te homai tu se maestro di gagliosseria,

Risponde Lazero pouero.

Ecco chi me ne vo poi che m'è detto
ch'etternalmente Dio sia benedetto.

Parla Lazero ricco, e dice.

Oltre quà servi apparecchiate à mensa e poi mangiate e date el resto a cani,

A ij echi

e chi chieder per Dios'hauer ne pensa s'aunedrà ben che suo pensier son vani Elpeggio che è, e delle mie scritture in casa mia la roba si dispensa in questi modi benche sieno strani, ne mai souuenni poueri confesso prima vorreiche fussino in vn cesso.

Lazzero pouero viene à morte e dice.

O somma sapienza da cui procede ogni infinito bene, grazia & amore, verace Iddio che è somma mercede quantunche stato io sia grapeccatore, nienteio ho per quel che s'ode ò vede tu se quel vero & vnico Signore, che conduci in letizia il nostro pianto Padre, Figliuolo, e lo Spirito Santo.

Seguita. In te commetto e do l'anima mia Signor mio car no guardar tal peccare accettala'Signor per cortesia e non voler la tua grazia indugiare, acciò che sempre allato io à testia perche in tespera, etu la puoi saluare, ch'ellaritornia te che la creasti dolcissimo Signore e questo basti.

Risponde l'Angiolo. Vien'anima benigna immaculata al sommo bene, & al tuo creatore, godi se'l mondo rio t'ha tormentata di pouertà, di fame, e di dolore, però che in cielo farai ristorata congaudio magno, & infinito amore, verrai per grazia di Dio à sentire quel be ch'al modo mai no si può dire.

Dice Lazzero ricco à suoi. I non so quel che hoggi si voglia dire c'hauendo voi si bene apparecchiato, sol vn boccon no possagiu inghiottire d'vn buo fagiano arrosto inzuccherato certo di questo mondo i m'ho partire forse che'l diauol l'ha deliberato, che tanti cibi e tanta prouisione

i non ne possa assaggiare vn boccone. i ne vorrei qualche ragion vedere, e mie danari chi prestai a vsure e non è tempo disquel piu tacere, preti ne frati non vo di lor cure operatu chi sia in letto a ghiacere, e mie danari vorrei la roba mia niuna confession vo che ci sia.

OLa

ma]

deh

reno

pero

tupe

dune

elm

Deh P

che

& VIII

lenza

ò Laz

dell'

den

chep

1000

Chiè

chen

larei

che t

le'In

vn.do

chifi

ledi

Hot v

che

V22

che

O Laz

epo

tu

& al

Eno

legi

dit

lem

Seguita: Us on sanotania Mandate pur de' Medici à trouare cari mie ferui acciò chi sia guarito, ne quelto per danar non vo lasciare acció che poi mi torni l'appetito, che a tauola mi possisollazzare mill'anni parmi chi non vi fon ito perche ho polto la speranza mia ne mie danari e cosivo che sia.

Dice giunto il Medico de 180 odo O Lazer buono piglia buon conforto dell'anima tua prima e non tardare, quanto a noi, ti giudichiamo morto ne pare à noi che tu possa campare,

Risponde Lazero ricco Per certo voi hauete il veder corto c'haresti bisogno di meglio studiare, ò di meglio imparar la medicina ch'a tutt'a duavi venga la contina.

Risponde il Medico. Turimarrai di te stesso ingannato Lazero mio, e non ti faluerai, cofessa in questo modo il tuo peccato quanto che no col Dianol tu n'andrai,

Risponde Lazero e dice. Cosi fus'oggi ognun di voi impiccato che à mie di non mi confessa mai, & ogni confessore e da me casso e sommi dato tutto à Satanasso.

> Parla vn parente di Lazero. O Laze

O Lazero miebuono tu fara fano ma per pote e à sanità venire, dehvolgitia Giesuhumile e piano renditi in colpale tu vuo guarire, però che à morire tutti habbiano tuper danari non voler perire, dunque se Dio c'hauessi à se chiamato el me che sia e morir confessato Deh ponivn po da parte questo mondo che pien di lacci e di dogliosi affanni, & viuerai col cuor liero e giocondo senza temer che'l demoniot'inganni, à Lazer mio per vicir del profondo dell'inferno convienche tu tilganni, a deh fallo ingrato, de fallo i tel rameto che poi non varrà dire i mene pento. clon datanta mi cua p

ne.

rto

He,

rto

are,

ccato

idral,

200

Chi è colui che sia si smemorato
che non conosca al che s'habbia a fare
farei mai della mente accecato
che tu mi debba tanto lusingare,
se'l mondo ingana gl'altri à me è stato
vn dolce amico à farmi sollazzare,
chi si vuol confessare si confessi
se diauoli ci verranno andrò con essi.

and co voi aon espoissam impacciare and article voi altro for parente dice à vn. calai che'l cielo e la terconstreace

Hor va mena vn confessoro prestamente che Lazero se n'andrà in vn baleno, va à santa Croce e toglivn'huom valete che tocchi col parlar il ciel sereno,

O Lazer buono beato à chi sipente la e pone al suo mal sar oggimai freno, tu sara saluo dal mondo diviso & andrane senza dubbio in Paradiso.

Risponde Lazero ricco.

E non su mai la piu ribalda gente
se si cercassi quanto gira'l Sole,
di tutti quei che son qui di presente
sempre date altrui buone parole,

col mele à bocca e poirasoio tagliente à cintolal'hauete & ogniresto e fole, e tu vien quà perch'io sia confessato ch'oggi vorrei che tu sussi impiccato.

Risponde il frate.

Ome che mi di tu ch'al capezzale
del letto resterà ognifastello,
la confession fino à l'vitimo vale
i tel rammento come car fratello,

Risponde Lazero.

E non ti par chi habbi tanto male

i, brodoloso ribaldo ladroncello,

vatti con Dio che cortesia farai

quel ch'io non vo far'io nol farò mai.

Muorsi Lazzero ricco, & il Diauolo dice à l'anima di Lazzero.

Oanima dolente e peccatrice
il tuo seruigio di tempo à compimeto
se al mondo cieco viuestifelice
tu farai hora smisurato stento,
& verrai allo inferno oue si dice
la doue nó può esser maggior tormeto
da poi ch'al mondo tu godesti tanto
tu viuerai di lagrime e di pianto.

Risponde l'anima di Lazero.

Ome tapina à me chi non pensai
che'l mio bel tempo mi venisse meno,
ome ome che me stesso ingannai
quando seguiuo quell'amor terreno,
in drappi in cibi in tesor consumai
& hor condotta sono à tanto stremo,
e condannata mi veggo in eterno
con l'anime dannate nell'inferno.

Parla l'Angiolo suo e dice.

Ome quanto ti dissi e lusingai
che tu viuessi al mondo costumato,
quanto il timor di Dio tiricordai
che tu ti sussi spesso confessato,
fra te medesimo non volesti mai
hauer per Dio vna carità dato,

viuciti

viuesti ingrato e pien d'ogni superba . & hora andrai à pena tanto acerba .

Assai mi duole il tempo chi ho perduto a ricordarti la divina strada, poi ch'io non ti posso di re aiuto e pur conuien ch'allo inferno tu vada, à te è propriamente intervenuto come à molt'altri che si stanno à bada di loro vita viziosi innamorati & al sin sono all'inferno dannati.

Parla l'anima di Lazero ricco : sv

Ome pensiciascuno al mio dolore ponete mente ò gente battezzata, come menata ne son con surore da dimon dell'inferno in gran brigata & vissial mondo cosi gran signore o & hor mi trouo tanta sconsolata in non sia di far com'io vostra credenza ma digiunate & fate penitenza.

Parla il Demonio e dice.

Oltre non istian piu trouate i grassi gl'oncini e le catene a'ncatenarla, l'tosto che Satanasso si la ciassi el qual l'aspetta sol per gastigarla, non giouerà ch'ella si punga digrassi nel sondo dell'inferno giù gittarla, si vuole dou'ella non harà ricouero e di laggiù vedrà Lazero pouero.

Dice vn Diauolo e chiamasaban gl'altri.

Venite qua guercione, e calcabrino e farfarello e rubicante pazzo, e barbariccio fiero malandrino e malerba testione el gran cagnazzo, e barbicone c'ha viso di maschino altri assai che di mal far sollazzo, quei che da Dio si furno maladetti che quest'anima nel suoco si si getti.

E getano l'anima nel fuoco L'ani-

ma di Lazero ricco dice a Lazed

tupit

mitac

NOA Ch

giama

hor be

cheet

ladiui

ateel

eltuo

salpet

egnard

èguard

eletip

credo p

quatio

perloti

Va VIa FI

Ognun c

inquel

& viuer

chepre

beato a

e lara fi

ecco ch

tu tra c

Hor oltr

quand

gittate

giune

Dic

Seg

O Lazer buono o Lazer giulto e santo per Dio riguarda al mio misero stato, ch'almondo già mi visitasti tanto e lempre mitrouasti anaro e'ngrato. ome chi moro ora d'amaro pianto & hor conosco el mie tristo peccato, e sconto le delizie che vsai avidoci nel fuoco eterno e ne gl'eterni guai. Fammi per Dio tanta misericordia che nell'acqua intinga folo vn dito. e dipoimifa tanta concordia ch'alle mie labbra tu dessi appetito, opresta gl'orecchi alla mia luga esordia vedichiardo e son tutto arrostito e son da tanta miseria percosso ch'vna gocciola d'acqua hauer no pos-Chiè colai che a a filmemorato

Parla d'anima di Lazero pouero al

che cu ini debba canco lubogare, Hor che ti bifogna Lazero pregare ch'vna gocciola d'acqua sol ti dia, ny i tiricordo che nol posso sarenvillo perche diuisa è nostra compagnia, e noi cô voi non ci possiam impacciare nevoi con noi, e cosivuol che sia, colui che'l cielo e la terra ha creato vuol chi fia saluo e che tu fia dannaro. E però statti, e se vuoi arder ardi che questo pociame fa nell'effetto, latua dimanda à mia orecchi è tardi & accostar non si può nel mio cospetto al tuo tempo passato vo che guardi che sai ben quante volte ti su detto. che tu facessi à pouer cortessa tu non voleui e cacciastigli via. Esai ben quando à casa tiveniuo limosina per Dio tidimandano per Dio dolcementeti diceuo con A la via del Cielo tutta t'insegnauo, e tu ingrato misero e cattino quanto piu dolcemente ti pregauo.

£LB

zu piu rubesto con piu villania mi faceni à tuo serui cacciar via. Non ch'altro mai, minuzzoli di mensa giamai per Dio non mi volesti dare, hor ben ti stà el peccato tuo pensa che eterno fia, e non lo puoi scampare, la dinina giultizia fi dispensa à te el tuo peccato dimoltrare, el tuo pensier si ti verrà fallito s'aspetti che nell'acqua intinga'l dito. Hor togli il tuo tesoro, esi lo spendi e guarda se con quel tu ti può aitare, è guarda se con quel tu ti difendi eseti puoi dall'inferno scampare, credo per discrizion che tu m'intendi quat'io per me, gnun ben no tivo fare, O huomini prudenti, e giouinetti per lo tuo scelerato, e rio gouerno

Laze

anto

Itato,

grato.

anto

ccato,

iguai.

dia

dito,

petito,

a esordia

tito,

er no pol-

conspor

gare dia

gnia,

pacciare

112,

reato

annato,

etto,

tardi ospetto ardi etto,

O

Seguita l'anima di Lazero pouero. Ognun conosca il tempo che c'è dato in questa vita e sol per Dio seruire, & viuer casto, honesto, e costumato che presto viene il tempo del morire, beato à quel che si vedrà saluato e farà fuor di questo gran martire, ecco ch'io me ne vo doue tu sai tu tra demoni starai sempre mai.

Dice il Dianolo all'anima di Lazero ricco.

Hor oltre quà, che tanto cicalare quando fu tempo hauessilo pensato, gittatel giù, doue gli debbe stare giù nell'inferno, e nel fuoco fondato, pignetelo più giù, si che scontare gli facciamo il bel tempo che s'è dato, però che à suo pari io ho promisso di martoriarlo in eterno in abisso.

Rispondel'anima di Lazero ricco al dianolo dicendo. Signor io son quaggiune collocato e tu con me collocato tistai, e molto piu di me sei suergognato sa la miseria tua mente porrai, tu sai ben che tu fusti Angiol beato e cacciato dal cielo con pene e guai, adunque insieme di questo guadagno eternalmente sarai mio compagno.

L'Angiolo licenzia il popolo. che siate stati à vdir la nostra festa, va via ribaldo à star nel fuoco eterno. fate che presto vegnate perfetti dinanzià Dio per proua manifesta, che siate tutti quanti benedetti noi liamo al fine di questa cosa mesta, Iddio con la sua gran magnificenzia e col suo nome à tutti do licenzia. E noi quali ci fiamo esercitati questo Vangelo à poter dimostrare, giouani siano à questo poco vsati perciò ci douerria perdonare, errato hauendo ci habbiate scusati però che fatto habbiam per imparare, pregando Iddio ci scampi dalle pene dell'inferno, e'l Paradiso ci die al fine.

IL FINE.

Orazione overo Capitolo elegante e degno.

Razie à te sommo e superate nume Udapoi che p tuo grazia e no altrode Te conosciuto habbia immenso lume della tua cognizion habbiamo il lume Nume santo honorado, sol nume, onde debbian te benedire sol con paterna religione, cui tua bontà risponde. Perche tu padre, tu bontade eterna pietà, religione, amor ne dai, ò qual piu dolce affetto si discerna. D'alto senso, eragione vn don ne fai e d'intelletto ò liberale e immenso che per tuo grazia noi à te fatto hai. Che tu se conosciam con l'alto senso la ragion dubitando cerca, e truoua. poi lo intelletto, e godo se a te penso. che voglia conseruarmi nell'amore Questo suaue gaudio si rinnuoua quando da te saluati à noi ti mostri tutto te bene, onde ogni be par moua. Estando ancor ne fragili corpi nostri sentian dolcezza, che cosi mortali

ce ando Iddio ci fea mpidalle

ci hai cofacrati à gl'alti eterni chiostri . Questo è quel ben che fuor di tutti mali fola gratulazion nostra foi nume tuo fanto conosciamo, quanto vali. lume, che sente solla mente degna la mente sol con sensitiuo acume. Te intendiam vita vera, onde peruegna ogn'altra vita, ò natura alta & vera che ogni natura pienamete impregna. Te conoscian della natura che era in te da te concetta, pieno te intendo eternità che sempre perseuera. In questo mio orare quale aterendo el ben della bontà tua adorando ofto impetrar da te sol bramo e intedo Per ofto gl'humil prieghi à te Dio mado della tua cognizion perseuerando. Ne lasci separar già mai il mio cuore dal santo affetto, ò da si dolce vita tu puoi omnipotente alto Signore Tu vuoi, perche tu lei bonta infinita.

## lowib totog i elempy rileur I e tural froe diquello agran magning

Stampatain Firenze, Appresso Giouanni Baleni. 1592.



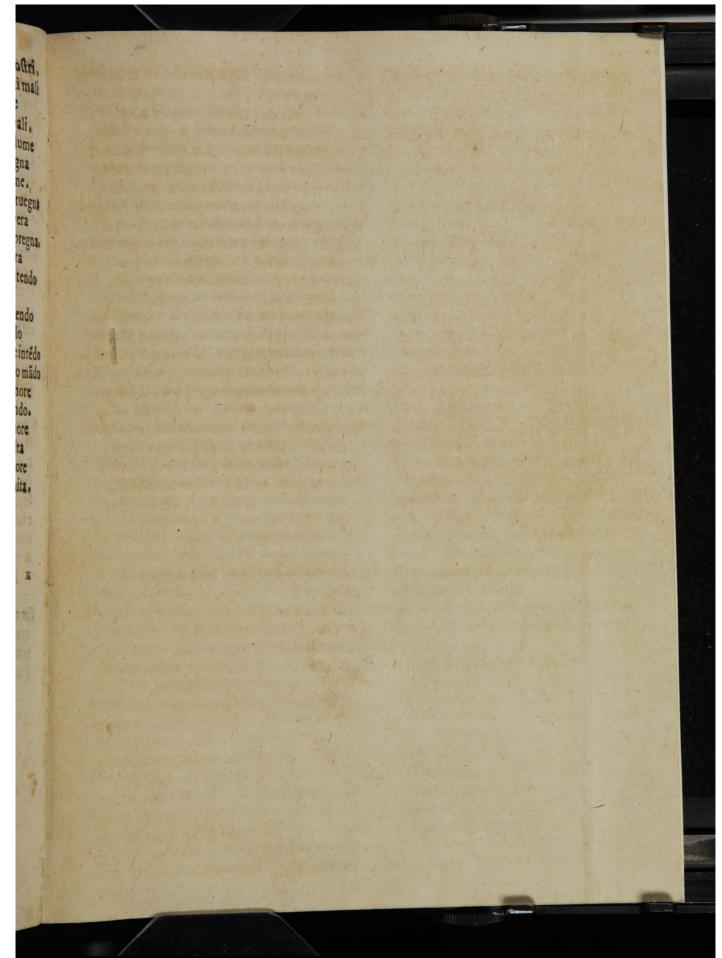



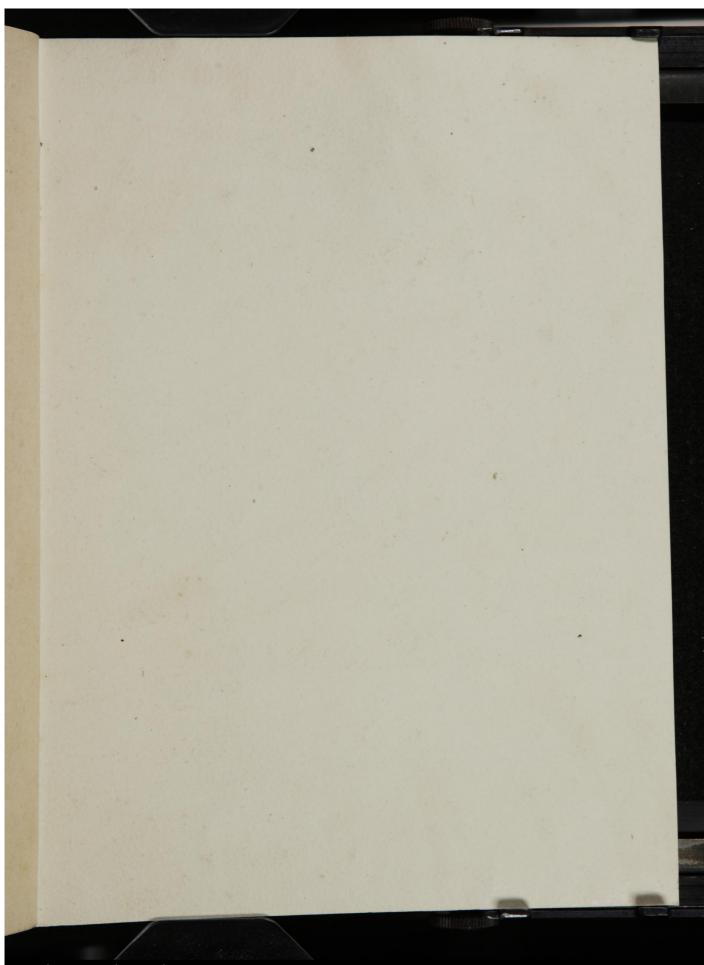